**AEBOGIA ZIGME** 

Udine a demicilio a 18 estto il Regne lira 15. Per gli etati estori aggiangere ie maggiori zpese pentali semestre p tri waetra in preperzione. Enmore separate sent. arretrate | 15

li inte-

dichia-

andata

neces. sultato.

OGNA.

# Alornale di

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

INSERZIONI

Le inserzioni di annunzi, articoli comunicati, naorologie, atti di ringraziamento, ecc. si ricevono unicamente presso l'ufficio di Amministrazione, via Savorgnana n. ii, Udine. -Lottere non affrancate non si ricevono na si restituiscono manoscritti.

# LE ELEZIONI IN AUTUNNO?

L'ufficio di presidenza della Camera ha dichiarato, non solo la sua incompetenza a pronunciarsi sulla domanda di convocazione, ma anche l'inopportunità di una convocazione anticipata dell'assemblea. Ha risposto insomma ai deputati dell'estrema, che sentivano prepotente il bisogno di tenere un'altra delle loro accademie a Montecitorio, con un reciso rifiuto.

Ora che faranno i deputati estremi? Secondo il consiglio di Ferri dovrebbero dimettersi o darsi all'ostruzionismo. E il giorno 16 decideranno quale delle due vie avranno da battere. Secondo ogni probabilità non infileranno nà l'una nè l'altra, perchè troppo ambedue pericolose; ma entrando in uno dei più vicini vicoli vi deporranno un altro di quegli ordini del giorno destinati a tenere desta la fede delle masse proletarie organizzate.

Probabilmente anche si ripeterà non solo il dissidio fra Ferri e Turati, ma Colajanni tornerà intimare ai radicali costituzionali di uscire dall'Estrema e Barzilai forse troverà il modo di osservare che il quarto d'ora d'ipocrisia non

è finito.

Non pare dunque che dai deputati dell'estrema possa venire pericolo di nuove agitazioni; essi furono così sorpresi e sorpassati dai giovani capi delle proletarie organizzate nelle quattro maggiori città dell'Alta Italia da sentirsi ancora tutti impacciati. Specialmente i radicali sono stati come travolti dalla bufera e devono aver provato — per quanto adesso si sforzino di scherzarci sopra — una certa emozione, ricordando i precedenti storici non lontani. Siamo propensi a credere che a qualche nostro radicale, nel silenzio della notte, sia apparso il fantasma di quel girondino a cui, nei sogni della giovinezza e magari della maturità, gli pareva lecito di somigliare. E gli sarà passato un brivido fra pelle e pelle.

Dopo il quarto d'ora di smarimento, percossi dalla logica di Fradeletto a Venezia e di Colajanni a Roma, malevisi dalle masse organizzate che a Milano li fischiano sempre ancora sonoramente, non creduti dai democratici e liberali monarchici, dai quali bruscamente -- per una paura o per l'altra — erano tornati a distaccarsi, i radicali cercano di riprendere la vecchia posizione e di orientarsi. Quel confusionario del Sacchi è sopra tutti in faccende per rimediare alle cose rivoluzionarie che gli sono sfuggite a Roma e con quell'aria da scienziato, che hanno avuto sempre i dottrinari, i quali vanno sui libri a trovare la maniera di contenersi, viene scoprendo nuovi orizzonti di sociologia e sono sofismi d'un erudito, in cui affogano l'azione e il carattere dell'uomo pubblico.

Da tutto questo, che dimostra impotenza attuale dell'estrema sinistra, si può arguire che il Presidente del Consiglio, per sciogliere la Camera e indire i comizii generali, non si allontanera dai criterii generali che possono

indurlo a proporre il provvedimento in quest'autunno oppure in quello dell'anno venturo.

A sentire certi corrispondenti ufficiosi sembrerebbe che le elezioni fossero prossime - si attenderebbe d'ora in ora il decreto di proroga della Camera, prelu diante alla dissoluzione. Crediamo si corra troppo con la fantasia.

Le elezioni a breve scadenza avrebbero dei vantaggi certamente fra i partiti d'ordine -- ma creerebbero anche molti imbarazzi all'on. Giolitti, il quale dovrebbe combattere o almeno non appoggiare parecchi amici dell'estrema a cui lo legano oltre che il temperamento utilitario, il desiderio che pare sempre vivo in lui di salvare le istituzioni affidandole interamente agli avversari.

# Come si sono scavalcati Ciò che scrive un repubblicans

Il deputato Colsjanni nella Bivista po-polare (repubblicana) pubblica un articolo sullo sciopero generale in cui, dopo aver detto che la prepotenza, la violenza la bestialità non sono state soltanto nella plebaglia sfrenata, ma furono pure nell'elemento direttivo della Camera del lavoro di Milano, così delinea la situazione creata:

" Tutti si sentono a disagio, perchè tutti vorrebbero non mettersi contro la corrente nel passe; s la corrente che sembra prevalere non li assicura e non li soddisfa. Nella Camera e nel paese infatti si è verificato questo spostamento graduale e successivo: nell' Estrema il gruppo socialista ha preso la mano sugli altri due; nel gruppo socialista parlamentare, Ferri prese la mano ai colleghi; Labriola, Lazzari e Mocchi l'han presa n Ferri; l'anarchico Braccialarghe ha acchiappato Labriola e la Camera di lavoro di Milano, che dettano ukasi alla russa e che deteminano scioperi ripugnanti ed odiosi per l'assenza di finalità positiva e per gli episodi dolorosi che li hanno accompagnati, n

# NOTIZIE DELLA GUERRA russi vincono ma si ritirano

Pietroburgo, 2. — Il generale Sakaroff telegrafa:

L'avanguardia giapponese cominciò ad avanzare il 29 settembre verso Iansotunia sulla strada di Mukden, Bianjupudza e Iyadiapu, ma venne arrestata dalla nostra cavalleria.

Un distaccamento della nostra cavalleria in avanguardia di spinse a Thebjentania sulla sponda destra dell' Hunho a quaranta verste discendendo il fiume da Mukden e respinse i giapponesi da questo villaggio e bruciò alcune giunche di cui alcune erano cariche di muuizioni.

Poscia grandi rinforzi essendo giunti ai giapponesi, il distaccamento russo fu costretto a ritirarsi.

# L'on. Ronchetti e i processi

Roma, 2. — E' vero che l'on. Ronchetti sarebbe disposto ad adottare provvedimenti energici per mettere fine allo sconcio grave dei continui ritardi nello svolgimento dei processi, ma una difficoltà gravissima lo ostacola; la deficenza di personale.

Come ricorderete, i giornali di questi giorni, hanno posto in rilievo che a Napoli aspettano ancora undicimila processi.

Ecco come stanno le cose.

Effettivamente nell'ufficio di statistica erano accumulati circa undicimila processi; però di questi, meno 3056 pei quali v'era ordinanza di rinvio al Pretore, o al Tribunale, tutti gli altri erano destinati all' Archivio, sia perchè istruiti contro ignoti, sia perchè finiti con ordinanza di non luogo a procedimento penale.

E' vero, inoltre, che tutti questi processi sono effettivamente giacenti all'archivio, ma tutto dipende da man-

cancanza di personale. L'on. Ronchetti, inoltre, intende provvedere perchè anche il lavoro delle Corti d'Assise abbia a procedere molto sollecito.

Oggi, si va eccezionalmente a rilento.

# Il discorso del min. Rava

soi trattati di commercio

e sugli scioperi

Verguto 2. — Oggi il ministro dell'agcicoltura e commercio tenne un diacorao al banchetto offertogli dagli elettori di Vergato.

Dopo aver ricordato le ultime riforme, fra cui la Caesa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operal, che ha ormai 100 mila iscritti e 30 milioni di patrimonio, ed a cui il Re ha donato testè un milione di lire, discorre delle forze idrauliche, del regime dei flumi e dei boschi.

La rigenerazione dei nostri monti, non può ottenersi colla sola opega del Governo; essa richiede l'azione persaverante e concorde di tutti i proprietari e coltivatori. I calcoli sul reddito delle colture dei boschi, dato il crescente consumo del legname, sono confortanti agli agricoltori. Le cartiere domandano sempre più del legno, e il pioppo copre le pianure.

Continuando dice che, per lo sviluppo dolle industrie, è necessaria una nuova legge organica o fondamentale delle scuele, la quale prenda per se la missione di preparare convenientemente le milizie delle officine, delle arti, delle sziende rurali, delle case di commercio ecc. ecc.

Quanto ai trattati il ministro dopo averne fatta la storia disse:

A compensare l'Italia della perduta clausola dei vini, hanno goduto benefizii le produzioni agrarie; gli agrumi furono salvati dal minacciato dazio s furono tolte o ridotte altre imposizioni che gravavano in Austria-Ungheria, con vero nostro danno, varl prodetti del suolo, per guisa che il valore delle voci migliorate supera di assai quello del vino che sarà soggetto col nuovo regime, al dazio normale Austro-Ungherese.

La rottura del trattato, che da secoli dura nell'Adriatico, a quali dannose conseguenze non avrebbe essa condotto? E le industrie della pesca e degli ortaggi del litorale?

Prima di sentenziare dunque sui risultati finali, bisognerà aspettare la conclusione degli accordi con gli altri Stati e considerare le condizioni fatte all' industria ed al commercio dal nuovo regime a dalle nuova tendenze.

il lavoro nazionale e gli scioperi A compiere un vasto programma di

Javore, a consolidare il manifesto risorgimento dell'economia nazionale à necessaria la pace nei campi e la concordía ovunque.

La nuova nobiltà del layoro si diffoude nel mondo modificando leggi, consuetudini, rapporti sociali; le classi operaie ammaestrate, istruite, tutelate da leggi, assumono importanza eguale ad ogni altra.

Il Governo, cominciò una politica nuova, considerò il lavoro con diritto eguale al capitale, ne cercò le desiderate armonie, tutelando sempre la libertà delle parti in contesa.

Le violenze improvvise però non facilitano la via a questi ideali, ed è conforto vedere oggi quanta viva parte delle classi operaie se ne dolga e capi autorevoli le dissuadano, e chiariscano il loro pensiero contrario a scioperi generali, ad abbandono di servizi pubblici, a dimostrazioni che non hanno alcun carattere economico.

E qui trova occasione di parlare del disegno di legge francese 1901 del Millerand a del Waldeck - Rousseau. che non ottenne il favore delle stesse classi operaie, e di ricordare le audaci riforme della Nuova Zelanda, dove, in casi di dissidi collettivi, non lo sciopero è obbligatorio, ma l'arbitrato, e magistrati auperiori danno efficacia di sentenze alle conciliazioni.

Già Waldeck-Rousseau aveya detto: « Le droit de travailler d'un seul ouvrier est aussi respectable que le droit de tous les austres de cesser le travail ».

I progressi raggiunti Questi ideali, continua, auguro al lavoro italiano io che veggo, per ragioni di ufficio, cgui giorno i progressi e le aspirazioni. Ogni Ministro petrà dire la parte sua nell'opera complessa dell'attività legislativa. Ma indici generali sono il credito migliorato, ridotto al saggio mito del 3 o mezzo il credito fondiario; diffuso nel Lazio e nelle regioni meridionali un sano credito agricolo, fatte le leggi redentrici della Basilicata, dell'Agro romano e di Napoli,

regolati i cambi internazionali, convertiti 500 milioni di debito pubblico; preparate le liquidazioni dei rapporti ferroviarii e date le norme per l'esercizio diretto per la linea non concessa alla industria privata; alleviate le finanze comunali per la conversione in corso di 300 milioni di debiti comunali, all'infuori di quello di Roma; fatta la legge pei maestri elementari e per aiutare la scuola nei piccoli centri; dati arditi provvedimenti d'igiene per la malaria e la peliagra, ecc. ecc.

Molte cose si sono compiute, e molte sono allo studio.

Uno sguardo al passato incuora tutti all'ayvenire.

E nell'augurio fidente di questo bene e nella fervida visione di questo progresso, rivolgo il mio pensiero riverente al Re che voi salutaste con tanto entusiasmo nella aua visita a Bologna, e bevo alla salute di Lui, dell'Augusta Regina, del Principe Eceditario e della Casa di Savoia, cui i fatti della Patria devono tanta forza di coesione e tanto sentimento di gratitudine.

# Due monumenti a Re Umberto

Firenze 2. - Stamane alla presenza del conte di Torino, del sottosegretario di Stato Morelli-Gualtierotti e di grande folla acclamante fu inaugurato a Fuceschio il busto del Re Umberto dono ed opera del prof. Formilli.

Alla cerimonia assistevano anche l'on. Martini e il generale Baldissera. Vi erano più di 200 bandiere. Il discorso del sottosegretario fu molto ap-

plaudito.

Calabritto 2. - Alla presenza, del prefetto d'Avellino, del deputato Delucca e delle autorità del circondario e del comune, delle associazioni a di grande felia plaudente si à inaugurato il monumento ad Umberto I eretto a spese del concittadino Alfonso Monaco residente in America.

Alla cerimonia parlarono applauditi il sindaco il prefetto, il deputato Delucca e Monaco.

Il sindaco ha inviato al Re ed alla

Regina Margherita dispacci di devozione.

# Il macchinista arrestato

Roma, 2. - E' stato arrestato isri sera il macchinista Napoleone Tefi da Rimini il quale è colpevole di essersi allontanato dalla locomotiva che, abbandonata nelle mani dell'inesperto manovale, andò ad investire il treno di Roma producendo il disastro di Marino.

# Il tenente Badele all'Asmara

Milano, 2. - Il tenente di vascello Iginio Badolo, accusato dall'inchiesta Chiesi Trivelli di avore assassinato cinque capi di tribh di Merca, è ripartito per l'Eritrea, dove sarà giudicato dalla Corte dell'Asmara,

# PER DELLE VITTIME CHE NON ESISTONO

Roma, 2. - Al comizio indetto dalle Associazioni popolari pro vittime politiche, intervennero poco più di 800 persone. Sul palcoscenico sono stati deposti i tre stendardi delle associazioni Giovanile Repubblicana e socialista.

Alle ore 10.30 l'avvocato Valenti che presiedeva il comizio diede la parola al giornalista Monticelli che parlò per i socialisti; l'avv. Zuccari pei repubblicani, l'operaio Fabbricini per gli anarchici.

Fu votato un ordine del giorno di protesta contro il Governo che detiene in prigione i responsabili dei fatti di Figline, di Minervino Murge ecc. Parlarene pure gli anarchici Merlino e Molinelli. Quindi il comizio si sciolse senza incidenti.

# Le terze classi nei diretti

Roma, 2. — In seguito a disposizione dei ministro Tedesco, il servizio di terza classe che è attuato già nella metà dei treni diretti, sarà esteso col prossimo orario invernale a parecchi treni del Piemonte, della Lombardia, e del Napoletano.

Naturelmente non si è neanche pensato alle linee del Veneto.

Quanto alle linee nostre Pontebba e Cormons-Mestre, il ministro si ricorda della loro esistenza, quando i deputati gli telegrafano qualche reclamo. E basta.

# NECROLOGIO

Sir William Harcourt, morto improvvisamente a Londra, è stato per qualche tempo il leader del partito liberale, dopo la morte di Gladstone. Fu finanziere lodatissimo e oratore fine, arguto, call' ironia tagliente,

- A Orvieto è morto il senatore Cesare Bonelli, tenente generale dell'esercito, che fece tutte le campagne de'l'indipendenza: e fu due volte ministro della guerra (nel 78 e nell'80) con Benedetto Caireli.

- A Torre d'Isola è morte Achille Majocchi, uno dei Mille, deputato fino al 1886.

— A Gorizia a morto improvvisamente il commercianto Giuseppe Acquarolli deputato del collegio di Trieste, buon patriolta.

# L'ALBERO NELLA VITA

# E NELLA STORIA

L'alberofobia ha assunto in questi ultimi tempi una forma veramente epidemica. Il grave ed urgente problema dei boschi non ha ancora saputo costringera i nostri governanti ad una legge, ad un regolamento serio che ristabilisca quello che un glorno era il culto dei nostri antichi.

« Gli alberi — ha scritto Bernardin de Saint-Pierre - dominano sugli avvenimenti della nostra vita come quelli che si elevano sulla riva del mare e che servono di segualamento ai piloti ».

L'amore pel suolo natio non può essere disgiunto dell'amore per gli alberi che questo suolo abbelliscono. La terra nuda à sterile e disabitata e nei paesi dove il disboscamento si manifesta più violento, l'armonia naturale dell'organismo terrestre è perturbata, le condizioni della vita umana sono annullate, distrutte.

« L'uomo — ha scritto uno scienziato francese - rovinando le foreste, rovina la sua propria razza, si suicida» E pare che non solo all'Italia si li-

miti questa alberofobia. In Francia i giornali reclamano anche essi provvedimenti e si stanno cola formando Comitati tendenti a ridestare nell'animo degli scolari l'affetto per gli alberi.

Cinquanta società scolastiche sono sorte recentemente nel Giuria per iniziativa degli amici dell'albero, i quali hanno compresa la necessità che le generazioni nuove siutino la riforma dei costumi e preparino un miglior avve-

nire alla nazione. I soci di queste Società, allievi delle scuole primarie, hanno l'obbligo di lavorare almeno un giorno all'anno per la piantagione degli alberi e di giammai mutilare a distruggere inutilmente una pianta.

Da noi invece ebbimo per un istante un risveglio per le nostre foreste e la festa degli alberi si festeggiò per qualche anno poi cadde nel cumulo delle cose dimenticate.

Non così avviene in Spagne, ove la festa degli alberi si celebra ogni anno ia tutti i più piecoli Comuni con conferenze atte a sviluppare nelle menti dei giovani quei sentimenti utili ad impedire che si disboschi, che le montagne rimangano decalvate, nude.

La bellezza d'un paese, è ovvio dirlo, dipende dalla quantità maggiore o minore dei suoi alberi e da essa la maggiore o minor fortuna degli abitanti.

A parte poi tutte le ragioni di ordine economico, avvene una importante d'ordine morale: la nobiltà dei paesi alpestri è una garanzia dell'affetto per le popolazioni che vi sono nate, vivono e vogliono morire.

Quante regioni, un tempo floride e popolatissime, sono oggi desolate, solo perchè la vegetazione fu saccheggiata e gli alberi rasi al suolo! Senza alberi l'uomo è come sperduto in un deserto e da quei presi egli emigra.

Gli antichi ebbero per gli alberi un affetto si aconfinato che è un monito per noi, che sembra abbiamo nella vita una missione vandalica che fa pensare a generazioni barbariche tramontate.

I Greci ed i Romani avevano tale rispetto per le località alpestri che in quei posti collocavano le statue delle

Gli alberi che attorniavano il santuario di Giove erano sacri come confidenti del pensiero del Re dell' Olimpo.

Il dio Pan, seguito dai driadi e dai fauni, faceva risuonare i boschi grecoromani del rumore dei suoi piedi bifor cati. Ma queste non erano che comparse nella grande tragi-commedia divina ed? i protagonisti non abitavano il fondo delle oscure foreste, ma le cime dei

monti, allora coperte di alberi. Narra una leggenda che un giorno dei pirati normanni fecero una discesa in Bretagna presso un monastere, ove un piccolo albero era nato, dicevasi, da un bastone colà piantato da San

Martino. Nessuno osava arrampicarsi su quell'alberetto sacro; due dei pirati, audaci, vollero tentar di salire sugli ultimi rami,

ma loro mal incolse poichè i rami M ruppero ed essi caddero in mare. « La loro audacia fu dagli Del pu-

nita », dissero quegli abitanti. L'albero ha anch'esso la sua storia, storia vera e leggendaria, ma che comunque dimostra come assai meglio di noi gli antichi comprendessero l'utilità e la poesia delle piante.

Da CORDENONS La lotta contro la pellagra I pellagrosi di Cordenons Sarabba necessaria una oucina economica Ci scrivono in data 2:

La lotta che si combatte contro la pillagra à nobilissima e dettata da conoscenze scientifiche precise, e i risultati sono ben lusinghieri. In Provincia iniziatori principali di tale lotta furono i nostri benemeriti Cantarutti e Perissutti e con loro il Comitato permante interprovinciale di Udine. Così ebbero origine le Locande Sanitarie, le Cucine Economiche, i Forni curali (qui non và dimenticato il grande apostolo Giuseppe Manzini di Udine), ed altre utili istituzioni; così ebbe origine la legislatura contro la pellagra. La sola « Rivista Pellagrologica » che si stampa a Udine basta a provare il grande merito del Comitato.

Benchè a Cordenons i pellagrosi siano veramente pochi di fronte all'enorme popolazione di questo Comune (7500 ab.), anche qui si fece e si fa qualchecosa contro quel triste male. Or sono pochi anni fu aperta una Locanda Sanitaria: ma non fu possibile reggerla in piedi perchè i pellagrosi si mostrarono riluttanti a ricevere il beneficio; e lo sarebbero molto più oggi per quel sentimento di dignità personale che non permette di ricevere pubblicamente un beneficio, che anche lontanamente abbia l'apparenza di umiliazione.

Il Comune però provvede egualmente sussidiando a domicilio i pellagrosi o coloro che minacciano di divenir tali, e quest'anno, dietro proposta del dott. Bidoli, inviò tre persone al Pellagrosario di Mogliano per l'opportuna cura. La legge per: la distribuzione gratuita del sale ai pellagrosi poveri a Cordenons fu resa esecutiva appena pubblicate, e fin dal 1º aprile u. d. fu concesso il sale gratuitamente a ben 29 famiglie.

Una istituzione che qui potrebbe fiorire, data anche la presenza di molti operai forestieri che non hanno famiglia, sarebbe una buona Cucina economica che, sull'esempio di quella di Martignacco, diretta da persone alle quali fosse estranea l'idea di un lucro qual. siasi, fornisse cibo sano agli operai, a in pari tempo funzionasse da Locanda Sanitaria per coloro che abbisognassero dell'alimentazione curativa. Così il danaro che il Comune ora impiega in sussidi, verrebbe utilizzato più utilmente e proficuamente pei meno abbienti.

Da LATISANA Consiglio comunale Ol scrive io in data 2 ft a le

Presenti 13 consiglieri, assenti Peloso-Gaspari, Picotti, Costantini, Martinis, nella seduta del 29 sett. il Consiglio Comunale rielesse a membri della Commissione scolastica i sigg. Cav. Marce, cav. Carlo Morossi, Noemi Gaspari Biaggini, Rosa Bertoli-Cappellari, e Rossetti Eulalia; a membri della Congregezione di Carità, Grandis Clemente e Penzo Angelo: a Consigliere dell' O spitale, Sbrugnera Giovanni, a cons.

is mill - mer - music in high media is Giornale di Udine (18)

Essa stese le mani ai suoi che le coprirono di baci, e lanciando il suo destriero parti al galopo sparendo ben presto in direzione di Fontainebleau.

La seguiva la sua tribù con passo meno vertiginoso, ma così rapido che allo, spuntar del giorno le guardie a cavallo cercarono invano reggiungerla seguendo le sue traccie.

Anche questa volta la polizia della foresta non potè saper nulla di questi. misteri che di quando in quando si svolgevano in certe notti nelle gole di Franchart oneveille, non Beierger ...

### tob . . . si Etc. Herroll reason wind Il barone Jallisch des places

Siamo a Parigi, al Campi Elisi, in uno, degli splendidi palazzi innalzati sotto l'amministrazione del barone Hausmann: la contessa Burnoff nel suo gabinetto è nelle mani del parrucchiere

Sono le due pomeridiane. In questo momento picchiano allaporta: una cameriera entra e dice alla contessa:

supplente Paolini Giacomo. Approvò in seconda lettura il sussidio di Lire 400 annue a Perosa Ernesto affinchè possa frequentare gli studi all' Accademia di Belle Arti.

Da CIVIDALE La settima e la ottava rappresentazione del « Faust » Ci acrivono in data odierna:

La settima e la ottava rappresentazione del Faust delle quali la prima dedicata al basso cav. Contini, l'altra al tenore Bianchi Previ ebbero un successo straordinario.

Domani, martedi 4 ottobre, serata d'onore del maestro concertatore prof. Francesco Giarda.

Si rappresenterà l'opera Faust (ultima rappresentazione).

L'orchestra, fra il secondo e terzo atto, eseguirà: a) Romanza senza parole per soli archi e armonium;

b) Inno-maraia per grande orchestra composti per l'occasione del maestro prof. Francesco Giarda.

### Da ARTEGNA Caduta mortale

Un nomo sui 35 anni della famiglia Siro, mentre venerdi si trovava nel tocco a battere delle castagne, cadde dalla pianta e rimase morto sul colpo. Lo sventurato lascia la moglie e varii

Da CAVASSO NUOVO Sponsali

Ieri a Cavasso Nuovo si unirono in matrimonio la signorina Elena Venier con l'avy. Mario Marchi figlio del cay. Alfonso consigliere provinciale, e la siguorina Corinna Venier, sorella della precedente, con il sig. Carlo Plateo. Furono testimoni i sigg. Torquato Linzi,

Vittorio Facili e Giovanni Plateo. In Municipio fu offerta agli sposi la penna d'oro: splendidi i regali: allegra e sincera la compagnia, che su vari brindisi auspicò ad una perenne felicità.

# DALLA CARNIA

Da TOLMEZZO I fratelli Lena inseguiti ma non pi-

gliati. .Oi sorivono in data 2:

· Come abbiamo già annunciato i carabinieri da parecchi giorni si aggirano per i monti di Fusèa, Trava, Sezza e dall'altra parte del Tagliamento a Verzegnis, dando la cascia ai fratelli Lena, quali, a capo di una banda di ladruncoli, vanno commettendo varii furti nei villaggi carnici.

L'altro giorno da un cantoniere stradale i che; non li conosceva, vennero condotti nell'ufficio comunale di Enemonzo. Essi seppero però tanto bene giustificarsi, che il segretario comunale li lasciò andare. I fratelli Lena si recarono quindi a Preone pel Canale di S Francesco.

E' curioso che tutti conoscano con precisione l'itinerario dei due fratelli, ma nessuno sa reggiungerli.

## La sottoscrizione per l'esercito a Genova

... Il Caffaro, ha chiuso ieri la sua sottoscrizione per l'esercito iniziata dopo le gesta della teppa collettivista. Il totale generale della sottosorizione

alito a lire 47.305.90.

Il. Caffaro cosi commenta: "Bis gna ripeterlo e ben chiarament . La sottoscrizione d'omaggie al nostro Esercito, non fu veramente aperta dal Coffaro, bensi dai cittadini di Genova, i quali in un improvviso slancio di ammirazione e di riconoscenza per i bravi soldati che mantennero fra noi l'ordine e la tranquillità della popolazione, ammonto fin dal primo giorno a 11.770 lire.

- Il signor barone domanda se la signora può riceverio. --- Fra un istante sono da lui -- ri-

prese la giovine. E fece cenno al parrucchiere di af-

frettardi.

Nel salotto vicino passeggia un uomo di una quarantina d'anni, grande, secco, nervoso, coi mustacchi e il pizzo all'imperiale, serrato in una redingote nera e che aveva, o piuttosto si dava l'aria di un ufficiale,

Il profilo del volto è angoloso; il naso acquilino, l'occhio giallo, brillante, metalico; il colorito olivastro, il collo magro si gonfia sctto il pomo d'Adamo che sale e scende ad ogni tratto; le labbra sottili sono strette come se non dovessero aprirsi mai al sorriso; la fronte sfugge sotto i cappelli neri: l'aspetto generale à quello di un uomo

da preda, da rapina, di violenza. Il barone deve appartenere alla specie dei rapaci. Ma senza essere elegante è beni vestito ; senza essere distinto è altero; una rosetta da ufficiale di un Ordine straniero orna la sua bottoniera.

In Austria è maggiore in ritiro; viene accettato in tutti i circoli; è conosciuto a Parigi da dieci anni e la sua reputazione è abbastanza buona perche egli entri da per tutto.

Tale risultato è della più grande eloquenza e vale più d'ogni commento.

Noi ne siamo confortati e sinceramente commossi. E tanto più commossi in quanto che vediamo, dai nomi di questa nottoscrizione, rappresentati tutti i ceti della cittadinanaa, dal patriziato all'alta finanza; dal commerciante al commesso, dal proprietario all' industriale, all'esercente, al lavoratore, al proletario, alla umile fantesca.

Oggi noi consegneremo al generale Del Mayno la simma raccolta, e gli consegneremo anche la completa lista dei sottoscrittori, affinche ne resti nel cuere di ogni soldato imperitura memoria.

Con ciò il nostro compito è finito e mai incarico fu per noi più gradito e più confortevole di questo. La nostra missione (in tal casa di semplici intermediari fra due forze vive della Nazione: i cittadini e l'esercito) fa sommamente facile e di soddisfazione a se stessa. Poichè con questa nobilissima manifestazione della città non si è inteso che estrinsecare un atto di fratellanza con i nostri bravi soldati.

Nessun germe di livore in questo superbo frutto della solidarietà fra i buoni! Nessun odio per nessuno, in questa maguifica prova di affetto fra i cittadini; nessura ira e nessuna rampogna. Ma solo l'ineffabile stretta di mano della bontà e della riconoscenza. n

Il telefono del Giornale porta il n. 180

Bollettino meteorologico Giorno 3 ottobre pre 8 Termometro 147 Barometro 755 Minima aperto notte 7.4 Stato atmosferico: bello Vento: E. Ieri: bello Pressione: stazionaria Temperatura massima: 22.2 Minima 9.7 Media: 15 485 Acqua caduta mm.

# ASSEMBLEE DI COOPERATIVE DI CONSUMO

Ieri mattina alle 10 ebbe luogo i'assemblea generale della Cooperativa di consumo dei Rizzi.

Venne approvata la relazione morale e si procedette alla nomina delle cariche sociali.

Risultarono eletti:

A Sindaci: Mansutti Fabio, De Cillia Pietro, Geretti Luigi. Supplenti: Rizzi Enrico, Bettuzzi At-

Probiviri: Ellero Giovanni, Degani Enrico, avv. Cosattini G., De Poli Attilic, Bosetti Arturo, Rizzi Luca, Tiyan Luigi.

Alle ore 15 si riunirono i soci della Cooperativa di Consumo di Paderno.

Si approvarono i bilanci dei due primi trimestri dell'anno 1904; e si delibero di riconvocare l'assemblea per sabato prossimo 8 corr. alle 20 e mezzo per la riforma dello statuto e la nomina delle cariche sociali.

## Riunione di messi comunali e uscieri conciliatoriali

Nell'ufficio del giudice conciliatore si riunirono feri i messi comunali e gli uscleri dei conciliatori, giusta l'invito del sig. Toppo di Venezia, per fondara una associazione.

Il numero degli intervenuti fu scarso; venne letto un telegramma dei colleghi di Feltre sugurante la buona riuscita e fu dichiarata costituita la sezione friulana.

Il comitato direttivo di questa sezione riusel cost composto: Antonio Grinovere, Arturo Negri, Sommaggio Luigi, Cargnelutti Giuseppe, Gressani Luigi.

## Comizio di ferrovieri Questa sera alle 20.30 nella Palestra

di Ginnastica avrà luogo un pubblico Comizio di ferrovieri.

Sara oratore l'on. Todeschini.

Quando la contessa entrò, il maggiore si volse, ed un caservatore attento che avesse paregonato quei due volti così differenti per espressione pure vi avrebbe trovato un'aria di famiglia,

La giovine evidentemente rivedeva il barone: dopo una lunga assenza, perchè provava una viva emozione: essa strinse cordialmente la mano del barone, ed aprendo la porta di un salottino che comunicava col grande ci si chiusero insieme.

- Qui, Jallisch, puoi parlare. — Sei sicura? — chiese egli con diffidenza.

- Ho troppo spesso bisogno di parlare di cose gravi per non aver preso lemia precauzioni -- rispose la giovine.

- La polizia di Parigi è molto più astuta e diffidente di quelle di Pietroburgo e di Vienna. Ogni donna straniora è scrvegliste.

Lo so e sto in guardia : ma quando ti affermo che puoi parlare, devi credermi.

Il berone guardo attorno a se e chiese: - A sinistra che com c'è ?

- Un gabinetto di toeletta - disse la contessa — con una sola uscita nella camera dove siamo.

E qui a destrà? — seguitò il barono sempre sospettoso.

# Il quarto d'ora di Barzilai

Parlando dell'ordine del giorno della Federazione socialista un uomo politico nell'Adriatico dice stamane:

« Sono aberrazioni inverosimili, che dovrebbero provocare le immediate proteste, di quanti in qualunque campo schierati, hanno finora sinceramente predicato al popolo italiano la fede nella libertà.

« Ma, invese, nessuno si muove, nessuno protesta, e i più vanno cercando pretesti per giustificare la colpavole inerzia o peggio, la vigliacca sottomis-« Eppure sarebbe tempo di ficirla... »

Ma si finirla! Deputati radicali che nel giorni dello sciopero urlavano (bene tappati in casa, si capisce) contro il governo fiacco, inetto, vile, si anche vile — ora che è passata la paura delle grandi manovre, dicono che furono dei lampi e dei tuoni, un tomporale d'estate e tornano a propagandare l'odio e l'inevitabilità del radicale mutamento sociale (leggi: rivoluzione) nei comizii, nei giornali, eccitando gli spiriti sempre accesi... Ah! se la gente che li ode in pubblico potesse sentirli in privato, siamo certí che il quarto d'ora d'ipocrisia (come disse Barzilai), dell'estrema sinistra, almeno per costoro, finirebbe presto.

## Negli alti gradi dell'esercito La partensa del generale Sartirana

Il generale Sartirana, comandante la quinta brigata (Udine) fu nominato comandante della terza brigata di caval-

Il colonnello di cavalleria Pugi incaricato delle funzioni di direttore capo divisione al Ministero della guerra, è promosso maggior generale comandante la quinta brigata di cavalleria.

# Scopensione del mercate dei suini

Il Consiglio sanitario provinciale nella seduta tenuta sabato scorso, presa conoscenza delle gravi malattie contagiose che serpeggiano fra i suini, deliberò la sospensione dei mercati suini in tutti I Comuni ed i distretti di Udine. Cividale, Codroipo, San Daniele, Tarcento ed Artegna.

# Muovi posti di medici e nuove acquedotto .

Il Consiglio sanitario inoltre dellberò di portare a due i posti di medici nei Comuni di Ovaro e Magnano, e due di levatrice a Prata di Pordenone.

Fu pure dichiarata obbligatoria la costruzione di un acquedotto con tubatura metallica in Muina di Ovaro e l'impianto di pompe per l'acqua potabile a Brugnera.

## Educatorio «Scuola e Famiglia» IL SAGGIO

Sabato acorso alle ore 15; nell'ampio cortile della Scuola comunale di S. Domenico, ebbe luogo il "Saggio di ginnastica e canto n degli alunni della filantropica ed educativa istituzione « Scuola e Famiglia, n

Alla modesta ma bella e riuscita festiciuola non assisteva un pubblico molto numeroso; gli intervenuti però saranno certo rimasti soddisfatti e si saranno potuti convincere del vantaggio che la benefica a Scuola a reca ai piccoll scolaretti a alle loro famiglie. Fra i presenti abbiamo notato il comm.

D. Pecile, presidente del Consiglio direttivo dell' " Educatorio ", le signore Battaggini, Poli, Zilli, i sigg. prof. Lazzari, ing. Tosolini e maestro Bruni che pure fanno parte del Consiglio suddetto, parecchie maestre e maestri delle Scuole comunali, il parroco di S. Nicolò, alcune signore, ecc., ecc.

- Un muro che prospetta sulla strada. Dinanzi a noi quella finestra e il viale: dietro a noi la sala.

- Allora..... parliamo.

E il barone si pose a suo agio. La contessa aspettava con un'ansietà dissimulata, delle rivelazioni: era impassibile ma molto pallida.

- Sei... riuscito ! - chiese ella. La sua vcce tremava leggermente. - Sl - rispose Jallisch - il duca

a quest'ora è morto! - Morto !... - mormorò esso. -

Finalmente!

- Morto - riprese il barone secondo tutte le condizioni del programma. Bisognava che morisse, ma che il suo corpo non fosse ritrovato che dopo un certo tempo quando noi avremo sterminato tutta quella banda di eredi con cui dovremmo dividere il patrimonio. Abbiamo innanzi a noi altrettanto tempo, più che non sia necessario per realizzare il nostro piano.

- Ne sei sicuro? Il barone erollò il espo e disse con allegra convinzione:

- Come avevo previsto, questo viaggio del duca in Egitto doveva essergli fatale, grazie a me. A quest'ora: lui, il suo segratario e il suo cameriere dormono l'ultimo scuno sotto la pietre

Il programma del a Saggio » era composto di 10 numeri; gli esercizi ginna. stici erano diretti dal maestro sig. Er. nesto Santi, al piano sedeva il maestro

sig. Domenico Montico. Tutti i numeri vennero eseguiti con molta precisione e spigliatezza, e riscos.

sero unanimi applausi. Piacquero assai il giuoco " I colombi " (bambini), il giucco " Caccia al secondo " (bambine), gli esercizi non appoggi e coi manubri (bambini).

Di ottimo effetto furono i cori, specialmente i due ultimi: "La Patria" esercizio con banderuole accompagnato dal canto e " L' Italiana " coro finale.

Il "Saggio" ebbe termine alle 16,30 CITCA.

L'esposizione del lavori

Prima e dopo il a Saggio n vennero visitati i lavori fatti dai bambini, d'ambo i sessi, durante l'istruzione ch'ebbero nei due scorsi mesi di vacanza.

L'esposizione à veramente ammirabile per la qualità dei lavori e per l'esattezza dell'esecuzione.

Vi si vedono dei graziosi lavoretti e molto utili in paglia (cappelli), in spago, in truccioli, in maglierie, in filo, a punto in croce e all'uncinetto, lavori in argilla e in file di ferro e sughero, in cartonag-

gio s disegni a spruzzo. Con pezzi di cartone a colori già preparati, i bambini fecero delle casette, dei castelli, delle figure generiche. V'e, fra altro, il Duomo di Milano in cartone, che offre una perfetta idea del monumentale edificio.

L'ottimo andamento dell' "Educatorio " e gli splendidi risultati che da tutti si possono constatare, sono dovuti all' intelligenza e all'attività instancabile della signorine prepostevi all'insegnamento.

Ne è direttrice la signorina Ida Bianchi e suuo maestre le signorine A. Centazzo, G. Politti, Vittoria Moro, A. Rodolfi, N. Sgobero, M. Vendramin e M. Zampieri.

La cittadinanza continuando il suo appoggio a quest' istituzione di sana o moderna [educazione popolare farà opera altamente civile a di illuminata benefi-

## LA FESTA DEI PITTORI L'inaugurazione

dul gonfalone sociale Ieri la ricostituita società dei pittori

(proprietari e operai) era in festa. Ieri mattina nella sala dell'Unione velocipedistica all'albergo « Al telegrafo » ebbe luogo la cerimonia del-

l'inaugurazione del Gonfalone sociale. Erano presenti numerosi soci, compresa la direzione della quale fanno parte il presidente signor Giuseppe Bontempo, i consiglieri Angelo Pravisani, Giovanni Tondolo, Savio Alessandro, Nigris Guido, Ciani Filiberto, G. B. Ni-

gris, Luigi de Candido. Dovevano intervenire anche le matrine, ma si astennero, perchè la curia si oppose acche il parroco di S. Cristoforo, don Paolitti, benedicesse il gonfalone.

Lo acoprimento fu preceduto da un

sontuoso rinfresco. Prese quindi la parola il consigliere anziano Angelo Pravisani, che fece rilevare il significato e l'importanza della festa; e chiuse ringraziando gl'intervenuti e auspicando alla bandiera.

Si scopre il gonfalone

Subito dopo il discorso, fra fragorosi applausi, battimani ed e evviva » si procede allo scoprimento del gonfalone, che viene da tutti lodato per la finezza del lavoro.

Furono esecutori i bravi artisti Enrico Gorgacini e Virginio Fioretti.

Il gonfalone è tutto in seta rosso cupo in stile gotico fiorentino primitivo e vi campeggia una madonna col simbolo di S. Luca ed un fregio in oro con ricami a colori.

Vi si legge il moto: 

← Artibus —

ammonticchiate da una esplosione nell'interno di una piramide.

La contessa sembrava sorbisse una a una tutte le parole del fratello. - Dammi tutti i particolari, Jaliisch:

voglio essere certa.... ben certa che egli sia morto. - Mia cara, tu sai che il duca si era messo in testa, da originale quals

era, di scoprire il segreto delle piramidi. -- Esse dunque hanno dei misteri ? i - Senza dubio. Nessuno fin qui ha potuto dire con certezza perchè esse siano state costruite. Il duca pensò che grazie alla sua immensa ricchezza poteva studiare il problema e trovare una soluzione. Parti dunque per l'Egitto con il auo segretario e un cameriere, si accaparrò una banda di arabi e stabili un accampamento nella regione delle piramidi, proseguendo le sue ricerche.

E tu lo sorvegliavi? - A sua insapute. Egli non mi conosceva affatto: ero travestito da arabo: costoro che egli scambiava per beduini, guide al suo soldo, era una truppa dei nostri zingari e della nostra tribu. Mi fu facile eseguire il mio progetto. Non erano le grandi piramidi, viste e conosciute, che visitava il duca ma le piccole, quelle che i viaggiatori trascuravano. (Continua)

vita - 9X lo stemma Pariaron gani, Alese dolo, Italia tempo.

La feste quindi ter

Alle 18 chetto all' Ii simpe legro. RE

Un cat Abbiam fessore re Era d'um sopra l'oc discussion fra paren tazione d l'episodio marra m chioneria

Questo più fero desso me non con crosante) torio. Se questo pr all'epoca limpidaa Perloc pella sa

gnanti s

si miser

contro 1

ma non

In bre

tano a come un sospende si ripres Si gr parli! > porta! > L'Ora ni tratta Uno o con rag

noi o p

te di si

mi haon

di una

di essere

Final

A que « Vad suoi fat naii, no vorito d Nell' Scotte A. gliono i che vi

alle mi

trattenu

Il tur Ii pr <Ayete:: Vergogr Avreste vergogr L'Ora di parla tendere. mischiai

Final: duta fra Paren tutti, a potrà fo шело а moralită GLI

> Gli intro di set ammo Quelli d anno Gli intro tembr

ll Mun

e que tembr L'int sulla fa quegaso del 1904

Quello ( spetta menti Lecor

di setter f 1.v

on era comercizi ginna. stro sig. Era il maestro

eseguiti con Za, e riscos. I colombi , al secondo "

ppoggi e coi i cori, spe-La Patria " ccompagnato oro finale. e alle 16.30

avori on vennero bini, d'ambo e ch'ebbero ammirabile r l'esattezza

i lavoretti e li), in spago, file, a punto ri in argilla in cartonag. lori già pre-

casette, dei

he. V'è, fra cartone, che conumentale Educatorio 🛚 da tutti si vuti all' incabile delle gnamento. a Ida Bianine A. Cen-

loro, A. Ro. lramin e M. lo il suo apвана е поfarà opera ıata benefi.

**LTORI** ale del pittori

l festa. dell'Unione « Al telemonia delone sociale. soci, com. uale fanno ≀seppe Bon-Pravisani, Alessandro, o, G. B. Niche le ma-

i S. Cristosse il gonluto da un consigliere he fece ritanza deila lo gl'inter-

hè la curia

ndiera. one fragorosi /a > Bi progonfalone, la finezza artisti En-

oretti. asta rosso primitívo col simbolo n ore con Artibus —

sione nelisse una a llo. , Jallisch :

ta che egli

duca si gale quale piramidi. i misteri? fin qui ha erchè esse pensò che chezza po-Ovare una Egitto con iere, si acstabili un delle pira-

erche. on mi coda arabo: er beduini, truppa dei tribù. Mi etto. Non te e conona le picri trascuntinua)

vita — expolitur » ed a piedi è dipinto lo stemma di Udine.

Parlarono quindi i soci Luigi Dagani, Alassandro Lario, Giovanni Tondolo, Italico Marsili e Giuseppe Bontempo.

La festa, pienamente riuscita, ebbe quindi termine.

## Il banchetto

Alle 18 I soci si riunirono a banchetto all'albergo del « Telegrafo ». Il simposio trascorse animato e allegro.

## REDUCI DAI CONGRESSI Un caso molto istruttivo

Abbiamo stamane incontrato un professore reduce del Congresso di Roma. Era d'umore eccellente, benchè portasse sopra l'occhio sinistro il segno d'una discussione troppo animata. Egli che fra parentesi spera bene da questa agitazione degli insegnanti ci confermava l'episodio del professor Orano che rimarrà memorabile nei fasti della succhioneria italiana.

Questo professore Orano è uno dei più feroci moralisti dell'Avanti e adesso mette la berlina (dicendo, talora, non conviene negarlo, delle verità sacrosante) i 508 moribondi di Montecitorio. Senonchè si è scoperto ora che questo professore ebbe parecchi sussidii all'epoca deli'immortale Nasi e non tutti limpidamente giustificati.

Perlochè quando venerdì comparve nella sala del Congresso degl'insegnanti secondari, parecchi congressisti si misero a gridare: « Fuori! Fuori! »

In breve un urlo formidabile si leva contro l' Orano che vorrebbe parlare, ma non può; « Fuori! Fuori! » seguitano a gridare. Il prof. Orano pallido come un morto si ritira. Il Presidente sospende la seduta. Alla ripresa l'Orano si ripresenta e vuol parlare.

Si grida da una parte: « Parli! parli! " e dall'altra: « No! no! alla porta! >

L'Orano dice: « Mi ascoltino, perchè si tratta di cose gravissime ». Uno che gli sta vicino gli replica

con ragione: « E' cosa gravissima per noi o per lei ? » Finalmente l'Orano ottenuto un istan-

te di silenzio dice: « Alcuni giornali mi hanno accusato, forse per vendicarsi di una campagna che ora sto facendo, di essere stato uno dei favoriti di Nasi...» A questo punto il tumulto ricomincia.

« Vada a raccontarli a casa sua i suoi fatti privati! Se la veda coi giornali, noi non c'entriamo! fuori il favorito del ministro concussore.

Nell' assemblea intanto avvengono scone vivacissime fra coloro che vogliono fare continuare l'Orano e coloro che vi si oppongono.

Il prof. Carrara è li li per venire alle mani con un suo collega, ma à trattenuto dal professore Salvemini. Il tumulto aumenta sempre più.

Il prof. Bandini grida all'Ocano: «Avete firmato la dichiarazione Chialvo! Vergognatevi! Siete un provocatore! Avreste dovuto suicidarvi ! Dovreste vergognarvi di venire tra di noi!»

L'Orano, pallidissimo, gestisce e cerca di pariare, senza riuscire a farsi intendere. Le ingiurie al suo indirizzo si mischiano alle voci tumultuose.

Finalmente il presidente toglie la seduta fra un tumulto grandissimo. Parendoci il caso molto istruttivo, per

tutti, abbiamo voluto raccontarlo. E potrà forse insegnare a taluno di essere meno audace nell'impartire lezioni di moralità.

## GLI INTROIT! DEL DAZIO 40 mila lire in mene dell'anno socreo Il Municipio ei comunica:

Gli introiti del dazio consumo nel mese di settembre 1904

L. 63,358.37 ammontarono a Quelli del settembre scorso anno furono di 73,067.14 Quindi in meno 9,700.77

Gli introiti a tutto settembre 1904 furono di L. 562,249.52 e quelli a tutto settembre 1903 ▶ 602,130:54

Quindi in meno L. 39,881.02 L'introito della tassa sulla fabbricazione ac-

que gasose nel settembre L. 458,35 del 1904 fu di Quello della tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici fu di 26.--

484.35 Totale L. Le contravvenzioni constatate nel mese di settembre 1904 sono 23.

## Un proceccia postale colpito da paralisi

Ieri verso le 13 il procaccia postale di Feletto Umberto, Luigi Calligacis, di circa 65 anni, recavasi a Colugna per distribuire la posta.

Subito dopo consegnata una lettera a certo Isidoro Cosmi venne colpito da paralisi cardiaca, rimanendo all'istante cadavere.

Per il momento venne adagiato sulla paglia e fersera, a tarda ora, venne trasportato al suo domicilio a Feletto Umberto.

## Un ubbriaco che rompe lastre e finestre di un vagone ferroviario

Ieri il contadino Italico Gorgo, d'anni 26, da Risano, essendo completamente ubbriaco, venendo a Udine in ferrovia altercò nel vagone con altri compagni e ruppe i vetri della porta e delle fineatre.

Giunto alla stazione di Udine venne condotto all'ufficio di P. S.

State Civile Bellettine settim. dal 25 sett. al 1 ottobre

NASCITE Nati vivi maschi 15 femmine 13 s esposti s ---

Totale N. 30 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Giuseppe Fabbri commesso con Teresa Fabris casalinga - Luigi Fumolo fabbro con Maria Chiappelli zolfanellaia - rag. Luigi Spezzotti negoziante con Maria Bonetti sarta - Andrea Martinis perito agrimensore con Italia Cucchini casalinga - Cesare Forte agente di commercio con Adele Venturini casalinga.

MATRIMONI Alfredo Bellina operaio di ferriera con Luigia Zoratti tessitrice - Luigi Sartoretti trattore con Palmira Croatto civile — Giovanni Missini bracciante con Luigia Bon setaiuola — Carlo Chittaro agente privato con Elisa Mesaglio maestra elementare - Leandro Gabrieucig agente di commercio con Lavinia Canciani sarta - Giuseppe Del Mestre calzolaio con Anna Contardo casalinga — Giuseppe Deanna negoziante con Maria Marcotti

MORTI A DOMICILIO

civile.

Pietro Martinie fu Angelo d'anni 66 santese - Ida Flumiani di Amileare di anni 2 - Lucia Nadalutto-Bon fu Francesco d'anni 84 casalinga - Maria Rizzi-Bettuzzi di Giuseppe d'anni 35 contadina - Caterina Andervolt-Percotto fu Giacomo d'anni 72 casalinga - Amelia Berton di Isidoro d'anni 17 sarta - Anna Rizzi-Missio fu Domenico d'anni 74 casalinga — Ofelina Celin di Antonio di giorni 15.

MORTI NELL'OSPITALE CIVILE Maria Giusto di Antonio d'anni 10 scolara — America Buccino di Pietro d'anni 16 serva — Erminia Gasperini Michelutti fu Giovanni d'anni 24 casalinga -Albino Zuliani fu Nicolò d'anni 65 agricoltore - Giacomo Barberis fu Antonio

d'anni 70 vetturale - Angelica Zanini-Tomat di Pietro d'anni 43 operaia. MORTI NEL MANICOMIO PROVINCIALE Antonio Iussig di Antonio d'anni 21

agricoltore. MORTI NELL'OSPIZIO ESPOSTI Gaspare Silberini di mesi 7 e giorni 4 Totale N. 16 dei quali 4 non appartenenti al Comune di

# Stabilimento Bacologico VITTORE COSTANTINI

(in Vittorio Veneto) Sola confezione dei primi incroci cellulari. Il dott. Ferrnceio co. de Brandia gentilmente si presta a risevere in Udine le commissioni

Sdrucciolato in causa di una buccia. Lorenzo Agosto d'anni 56, sarte, di Passons, camminando iermattina per piazza S. Giacomo adrucciolò in una buccia e cadde a terra ripertando la frattura del piede destro.

Venne subito trasportato all'ospedale ove fu accolto d'urgenza stante la gravità della frattura.

Rissa. Ieri verso le ora 15.30 nel pressi della birreria Lorenzt vennero a contesa tre triestini ed nn venditore ambulante. Dopo aver alteresto passarono a vie di fatto e si bastonarono reciprocamente.

Intervenne il vigile urbano Lunazzi che pacificò i contendenti che al allontanarono.

Ragazzo scomparso. Ieri il ragazzo dodicenne Pietro Modotti di Battista si assentò dalla abitazione paterna e non vi fece più ritorno.

# IL GRANDUCA DECLINA

La gran battaglia è prossima Parigi, 2. - Il Petit Parisien ha da Pietroburgo: Si afferma che il granduca Michele Nikolaievich che lo Czar voleva destinare come ispettore generale dell'esercito in Manciuria avrebbe declinato quista missione pirchè non crede di avare tutte le qualità richieste per questo importante impiego.

Lo stato maggiore conferma che le operazioni preliminari per una grande battaglia a Mukden sono fatte. Si crede che una battaglia seria avrà luogo tra 10 giorni. Informazioni giunte qui fanno prevedere une grande battaglia a Tien Ling fra poco.

| 2                               | Venezia | 41 | 82 | 39 | 67 | 32 |
|---------------------------------|---------|----|----|----|----|----|
| INAMIUNE UEL LUITU<br>I Ottobre | Bari    | 13 | 29 | 25 | 11 | 34 |
|                                 | Firenze | 53 | 70 | 74 | 79 | 72 |
|                                 | Milano  | 29 | 10 | 18 | 37 | 31 |
|                                 | Napoli  | 49 | 44 | 51 | 84 | 4  |
|                                 | Palermo | 65 | 57 | 09 | 58 | 78 |
|                                 | Roma    | 64 | 58 | 24 | 65 | 38 |
|                                 | Torino  | 26 | 67 | 1  | 30 | 35 |

Dott. I. Farlani, Direttore Frincisch Luigi gerente r sponsabile

# Municipio di Udine Iscrizione alle scuole comunali

Le issrizioni alle scuole comunali si riceveranno dal giorno 3 al 13 corr. in tutti gli stabilimenti urbani, dal 5

al 13 nelle sedi rurali. Raccomandasi vivamente si genitori di iscrivere a tempo i loro figliuoli per evitare ritardi nella costituzione delle classi, nel regolare procedimento delle lezioni, nella compilazione degli elenchi dei chiedenti la refezione, il fabbisogno scolastico, e quindi nel conferimento e nella somministrazione di tali sussidi.

Si ricorda inoltre che, per effetto della legge 8 luglio 1904, sono sog getti all'obbligo dell' istruzione elementare, sino al compimento del corso superiore, tutti i fanciulli in età dal 6 ai 12 anni.

La mancata presentazione degli obbligati, come pure il ritardo nell'iscrizione potranno dar luogo all'applicazione delle penalità sancite per i contravventori.

# Per chi cerca balia

Giovane ventisettenne cerca posto come nutrice presso famiglia signorile. Ottime referenze.

Per schiarimenti rivolgerai alla redazione di questo giornale.

# AVVISO

Da vendersi in Nimis (Tarcento) una beila casa ad uso villeggiatura (ex Corvetta) in amena posizione con adiacenti: stalla, orto e prato.

Per visitare il locale rivolgersi al sig. Giovanni Tullio impiegato comunale di Nimis e per trattative al proprietario Luigi Isola negoziante in Gemona.

# FERRO-CHINA BISLERI

L'uso di questo liquore è ormai diventato una neces-**VOLETE LA SALUTE??** sità pei nervosi,

gli anemici, i deboli di stomaco.

Il chiariss, Dott. GIACINTO VE-TERE Prof. alla R. Università di Napoli, scrive:

MILANO # II FERRO-CHINA-BISLERI rin costituisce e fortifica nel mentre è ngustoso e sopportabile anche dagli n stomachi più delicati n.

ACQUA DI NOCERA UMBRA (Sorgente Angelica) Raccomandata da centinaia di atte-

stati medici come la migliore fra le acque da tavola. F. BISLEHI e C. - MILANO

# BARE MORTUARIE Udine - Via F. Cavallotti - Udine

Il sottoscritto tiene un grande deposito di bare mortuarie di metallo tanto in nero che in bianco argentate nichelate e bronzate di ogni grandezza e forma ed a prezzi da non temere nessuna concorrenza.

Tutte le commissioni verranno innapuntabilmente ed istantaneamente eseguite per qualunque destinazione. Beigrado Gio. Batta

## ALLE DONNE Le Pillole Pink. Fonte di salute e di forza.

La salute di ogni donna dipende innanzi tutto dal suo sangue, dalla ricchezza e dalla regolurità di cui esso è dotato. Il sangue è senza dubbio la causa di tutte le irregolarità nella salute della



donna. Allora i sintomi di segreti dolori si manifestano. Mali al capo, dolori alla schiena, dolori nelle costole, guancie pallide, occhi cerchiati, perdita d'appetito, irritabilità nervosa, attacchi nervosi, attacchi di bile, debolezza, languore, abbattimento, sconforto s tutte le sensazioni dolorosa che le donne risentono nei giorni di cattiva salute. Il sangue è responsabile di ciò. Quando il sangue è rosso, ricco e regolare, non vi ha nell'esistenza della giovanetta e della mamma, la più leggera nube. Ecco perche le Pillole Pink sono ben designate per le donne. Esse danno del sangue. Ogni dose getta nelle vene una nuova corrente di sangue puro, ricco, rosso, che colpisce direttamente la causa del male. Il sangue nuovo, puro, restituisce la regolarità, stimola tutti gli organi speciali. In tal guisa le Pillole Pink scacciano i mali al capo, i dolori alla schiena, ridonano l'appetito e l'energia, calmano i nervi e danno a tutta la fisionomia della donna, quell'aspetto attraente, che è la dote delle donne in buona salute.

Agendo sul sangue, le Pillole Pink guariscono non solamente le affezioni delle donne, ma tutti i casi di anemia, debolezza, mali di stomaco, nevrastenia, reumatismo, palpitazioni di cuore, nevralgie.

Le Pillole Pink si vendono ovunque, nonche presso A. Merenda, Via S. Vincenzino, 4, Milano. La scatola lire tre e cinquanta, 6 scatole lire dicietto, franco.

# Riposate tranquilli, Cittadini, io vigilo!

Coll'aumentare dell'audacia dei ladri, col rifiorire del teppismo e coll'insufficienza della Questura, a Udine il nuovo servizio della VIGILANZA NOTTURNA verrà accolto indubbiamente come una necessità.

I risultati fino ad oggi ottenuti na sono splendida prova.

Non tralasciate di assicurarvi contro spiacevoli sorprese, e date appoggio a questa nobile istituzione. Sede in Udine, Via Palladio N. 9.

# D'affittare

Casa di civile abitazione fuori porta Pracchiuso N. 4. Rivolgersi al proprietario sig. Luigi Fattori, ivi.

FERNET - BRANCA Specialità dei Fratelli Branca di Milane AMARO, TOHICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO Amarda-et delle suntraffactiont

L'impotenza delle sue forme :

o da Indebolimento dei centri nervosi sessuali

2º da Nevrastenia ed Esaurimento 3º da Impressionabilità psichica.

Metodo nuovissimo per la cura razionale scientifica.

CONSULTI GRATIS PER LETTERA indirizzando corrispondenza dottor C. Pagliara presso A. Valente e C., 51, via delle Carrozze - Roma. (Massima secretezza

Affrancare la risposta)

# Blenorragia, bruciore all'uretra

e Catarro alla Vescica

Si guarisce in breve tempo con le Polveri Antiblenorragiche - Balsamiche - Antisettiche, preparazione delchimico farmacista prof. V. Cusmano. Una scatola L. 3.—, trescatole L. 8. cura completa. Franche di porto. Si vendono unicamente presso A. Valente e C., 51, Via delle Carrozze Roma.

# MALATTIE

d'orecchio, naso e gola Il dott. Putelli, specialista di Venezia darà consultazioni in

PORDENONE dal 1 al 10 ottobre all'Albergo a Quattro Corone » ore 10 - 12.

Via Vittoria, 33 A 16 Grande importazione Stoffe

SEDE MILANO

UOMO e SIGNORA Lanerie - Seterie - Cotonorie - Maglierie Primari tailleurs per la confezione abiti

da Uomo su misura. VENDITA DIRETTAMENTE AL PRIVATI Disegni ultima novità - Prezzi convenienti

Chiedere con s-mplice carta da visita il ricco ad elegante catalogo di atagione. Chi desidera il ricco campionario è pregato farne richiesta con cartolina postale, impegnandosi di ritornarlo entro gli otto giorni.

# GABINETTO DENTISTICO

D. LUIGI SPELLANZON Medico Chirurgo

Oura della bocca e dei denti Denti e dentiere artificiali Udine - Piazza del Duomo, 3

Per le ripetute inserzioni a pagamente l'Amministrazione del Giornale di Udine ace rda fazilitazioni e sconti molto vantaggiosi.

UDINE — Via Teatri N. 1 — UDINE

CAMPIONARIO DI ARTICOLI BREVETTATI

# Antica Ditta GODIN di Francia



# Cucine economiche

tutte in ghisa maleabile, le più perfette e di notevole risparmio nel consumo del combustibile. UTENSILI DA CUCINA in getto inossidabili

LISCIVALE PORTATILI di più grandezze CAMINETTI, CALORIFERI, VA-

SCHE da bagno, RISCALDATORI, LAVABOS a fontana, POMPE d'ogni genere, APPARECCHI inederi, SEDILI alla turca id diverse specie, ORINATOI di tutto

le forme, ARTICOLI per scuderia, VASI per giardini, BORDURE, PORTA BOUQUETS a smalto e nichelati, LETTERE e CIFRE per insegne.

Depositario F. BRANDOLINI Udino ... Stazione per la Carnia

PREMIATO LABORATORIO

Chic Parisien

Le inserzioni di avvisi per l'estere e per l'interno del Regne si ricevono esclusivamente presso l'Amministrazione del Giernale di Udine

Al bagno di quell'acqua portentosa,

Sorgete, o calvi! - Al grido del portento Ch' opra l'acqua Chinina di Migone, Corrono gl' infelici u cento a cento Sperando in una pronta guarigione Per le lar teste che, all'umano sguardo Sembrano tante palle da bigliardo.

E dal piano e dal monte in tutta fretta S'affannan gl' infelici a giunger presto; Chi corre a piè, chi vola in bicicletta Ed & felice inver quel ch' è più lesto. E accostar può il ministro di Migone Che in alto tiene il magico flacone.

L'Acqua CHIMINA MINORE al vende profumata, inodora ed al Petrolio, dai Principali Farmaciati, Dreghieri a Profumieri.

Uomini n donne, pria si deformati Veggono i capi lor, quai selva ombrosa, Di splendidi capelli incoronati; E gli uomini alfin hanno il contento Di vedersi ammirar l'onor del mento.

Sorge da tutti i petti un grido solo, Da tutti i cor s'eleva un solo canto: « Gloria in eterno a chi del nostro duolo

« Consolator si fè e del nostro pianto; a Gloria a chi ci donò la guarigione,

Gioria all'Acqua Chinina di Migone.

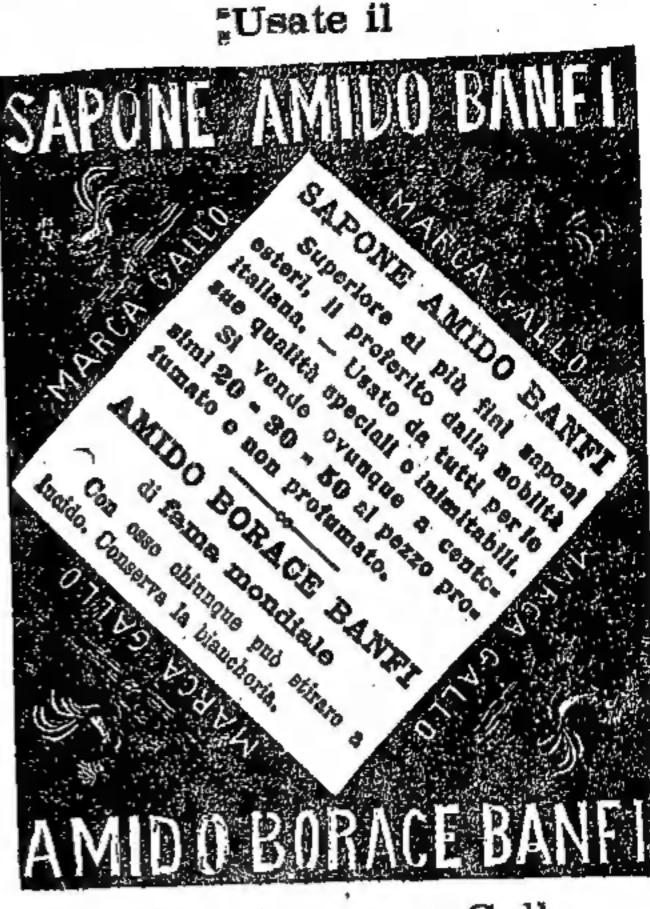

Esigere la marca Gallo Il SAPONE BANFI (all'Amido) non è a confon-

dersi coi diversi saponi all'Amido in commercio. Verso cartolina-vaglia di Lire 2 la Ditta A. BANFI Milano, spedisce S pezzi grandi franco in tutta Italia.

dalle contraffazion

# BRANCA

Concessionari: per l'America del Sud Carlo F. Hofer e C., Genova - per l'America del Nord L. Gandolfi e C., New-York.

ANNO VI

# CONVITORI

ANNO VI

I° ANNO 35 - II° ANNO 62 - III° ANNO 70° - IV ANNO 75 - V° ANNO 105

# Lollegio Lonvillo Silvestii

fuori Porta Venezia - La File proprio

I convittori frequentano le R. Scuole secondarie classiche e tecniche – educazione accuratissima – sorveglianza continua — assistenza gratuita nello studio — trattamento famigliare — vitto sano e sufficiente — locale ampio e bene arieggiato, con ameno e vasto giardino - posizione vicina alle R. Scuole.

FRETTA MODICA W SCUOLA ELEMENTARE PRIVATA ANCHE PER ESTERNI

In egnamenti speciali: lingue straniere, musica, canto, scherma, ccc. ecc.

# APERTO ANCHE DURANTE LE VACANZE AUTUNNALI

Il numero sempre crescente dei convittori e gli ottimi risultati ottenuti da essi fino ad ora valgano ad assicurare che nulla si trascura in questo Collegio per soddisfare ai desiderii delle famiglie.

Il Direttore Dott. Prof. A. SILVESTRI



# DIGESTIONE PERFETTA

mediante l'uso della

TINTURA ACQUOSA DI ASSENZO

Rinomata bibita tonico-stomatica raccomandata nelle debolezze e bruciori dello stomaco, inappetenze e difficili digestioni; viene pure usata quale preservativo contro le febbri palustri.

Si prende schietta o all'acqua di Seltz

Vondesi in ogni farmacia e presse tutti i liquerieli

Guardarsi dalle imitazioni



# LA VEGGENTE

Sonnambula ANNA d'AMICO, dà consulti per qualunque domanda di interessi particolari,

I signeri che desiderano consultarla per corrispondenza, debbono dichia rare ciò che desiderano sapere, ed invieranno L. 5, in lettera raccomandata o cartolina vaglia.

Nel riscontro riceveranne tutti gli schiarimenti opportuni e consigli neces. tari su tutto quanto sarà possibile conoscere a sapersi per favorevole risultato. Dirigersi al prof. PIETRO d'AMICO, via Roma, N. 2, p. 20, BOLOGNA.

Leggete sempre gli avvisi della e quarta pagina del nostro giornale.

Udine, 1984 - Tipografia G. B. Boretti

Anno 2

lidina 2 tatto il Re Per gli s giungere le postali ---Mostre in Humbre st

NON LE

ma 11 Ha rag Popolo di contro qu tiche che cezionali

Le legg proprio d per veder colpa di c forza ad segna di colla rovi 'autorità.

Nel 196 nistro del Zanardelli nicato de cui, colla stri, e su sizioni de cordo per più pers pubblici

Contro

contraffazioni

Guardarsi

nessuno stata anz successo nel febb Giolitti, di questo la quiete stato fie ad ogni sciato m e la luc zioni i e tero lin dal cant tato un cancella penale c nei serv

conto ha ticarsi c Ma i se qual delle leg porre m genti, socialist Noi,

disciplin

che il .

le leggi

concrete tere che sfruttate della te peri, la nel 190 mettersi 008a a capire ( dice per dietro,

valore. Il ser siste no legge di tanto di dini ma funzion: curarne

Non tuziona nico don per i c stiment non las non è di ieri senza c nel nos

Ma p fermezz Govern della le sata e

baldanz